# L'ACHISTA IRULAIO

### CHIAROVEGGENZA MAGNETICA

Imprendo a comentare un , fatto istorico " registrato nel n.º 178 della Gazzetta Ufficiale di Venezia alla pagina 710, terza colonna. Si dice in esso che, ammettono i dotti che una magnetizzata messa in comunicazione con coloro che vogliono consultarla, scorga l'interno infermità de' consultanti, e confessa l'estensore del "fatto istorico " di non esser loutano egli pure dal crederlo. Ed ecco sustanzialmente la chiaroveggenza: benché l'istinto delle malattie e de' rimedii possa esistere indipendentemente dalla lucidezza. Ammessa la chiaroveggenza, si spiegano a mio vedere molti fatti tenuti incredibili, imaginarii e peggio, e si rafforzano le combattute ed appunto perciò più solide basi della teoria del magnetismo. E da chi poi tenuti incredibili, immaginari? da coloro che, rinculando il secolo il quale a loro dispetto progredisce, si hanno incaponiti nel negare ciò che non giungono a spiegare. Se questa sia una buona ragione, la rimetto al discreto lettore. Eppure non lu sogno il tanto avversato sistema di Galileo, il quale per poco non rovesciò tutta la Fisica d'allora, e

" Se posa il Sol nella serena reggia Del Ciel, perché con la delusa piebe Sovra il suo fervid'asse affaticarlo? "

Ma tornando a bomba; l'estensore dell'articoletto citato, non è lontano, per grazia sua, d'ammettere ciò che ammettono i dotti, in una parola la chiaroveggenza; ma dichiara che non è in verun modo credibile che la magnetizzata possa anche suggerire rimedj e cure atte a guarire; e volete sapere perchè? perchè a ciò occorrerebbe niente meno che la scienza di tutto quello che la natura produce a sollievo della languente umanità, ed aggiunge sentenziosamente , scienza che di certo il magnetismo non può infondere in una contadinella." Eppure il magnetismo infuse in quella stessa contadinella la facoltà di scorgere le interne infermità, che espose forse co' termini tecnici, come prescrisse co' loro nomi l'aconito e la belladonna. Se ci mancano le voci "napello ed atropa" i detti farmaci non perdono perció della loro medica virtà.

Che poi la Signora di spirito, la quale, a combattere la di lei malattia, ricorse ai responsi della nuova Sibilla, la metta adesso in ridicolo, è ben altra faccenda, e che merita due parole in proposito. – Pare intanto che la Signora soffrisse

o assai poco, o periodicamente, se potè recarsi in persona all'abitazione della magnetizzata, ed io so troppo heno che qualche affezioni istericho con quasi tutti i loro consensi d'innervazione, hanno talora meno bisogno di rimedi che di cure dietatiche nell'ampio senso della parola, lo so che i farmaci creduti addattissimi esacerbano talora i sintomi, e li seda invece il disistere da quelli, senza escludere, com'io sappla, agiro i rimedi a tempo indeterminato. Pare anche che la detta Signora siasi presentata con una sufficiente dose d'incredulità, e col proposito di farsene beffe. Eppure . . . dichiara l'estensore dell'articolo che la magnetizzata, dopo lungo esame, fece la storia de' mali della Signora, e, per essere sincero, con qualche fondo di verità. Or soggiungo io: chi v' assicura che, ripetato l'esperimento. l'espesizione de' sintomi morbosi non sarebbe uscita più complete, e più circostauziata? Per averla vinta conviene proviete che in una seconda seduta non si avrebbero avuti migliori risultati di quelli ottenuli nella prima.

Ma si dice che la prescrizione dell' aconito e della belladonna non fu addettata, e che la Signora si trovò non pertanto meglio. Per darne ragione rimando il benigno lettore a quanto esposi più sopra, e soggiungo che una forte pleurite si vince tanto coll' aqua fresca e co' profusi sudori spontanei, quanto coll' idroterapia, coll' omeopatia come altresì col sulasso, col nitro, colle sanguisughe e va dicendo. Così una gastrite si cura egualmente coll' adagio degli antichi, come co' catartici, colla flebotomia, e (per totuno meraviglioso a dirsi) colla stessa idroterapia. Ma vincendo un morbo colle sole forze della natura medicatrice, non ne vien mica di conseguenza, che gli altri metodi citati non lo vincano egualmente?

S'avrebbe voluto, parmi che la magnetizzata, anziche congratularsi de' buoni effetti della cura proposta, avesse detto alla Signora di spirito: "io so che voi non avete preso ne l'aconito, ne la helladonna, vedo che nondimeno godeto salute, e m'accorgo che venite a farvi besse di me. "Ma qui osservo; la magnetizzata vide la Signora star bene, non pensò alla seduta anteriore, o veramente credette effetto de' rimedj suggeriti ciò che era conseguenza necessaria della malattia, attesa la versatilità dell'affezione che l'assignora; e che io ho diritto di credere leggera, se guarì senza rimedj, o tutt'al più periodica, se le consentiva di recarsi senza disagio per la seconda volta presso

la magnetizzata. E supposta la periodicità, credo che il chinino, suggerito in questa seconda seduta,

non sia poi una castroneria l

Nè credo che possa logicamente escludersi la chiaroveggenza perchè in questo caso non s'abbia realizzato ciò che non si cercava, vale a dire che la sonnambula tenesse dietro per tutti i dieci giorni alla Signora per sapere se o no prendesse i prescritti rimedj. -

Malgrado tutto non si perda di vista che la Scienza del Magnetismo se è adolescente in Francia ed in Germania, è fra noi tutt affatto bambina, ed aggiungo che la stringono in fasce, e s' oppongono, benché involontariamente, al di lei progressivo sviluppo molti di quelli che la coltivano, ed i quali mi pajono tanti erbolaj a petto de' botanici. E ciò perchè, meravigliati d'un successo che viuse per avventura la loro espettazione, sprovveduti di quella filosofica pacatezza che all'alto affare conviensi, ne immaginano altri ed altri, e con lena affannata precipitano giudizi, erigono teorie che sanno un po' troppo di parzialità, o peggio.

Di tal guisa, se non vi si provveda, o lo si lasci maneggiare da chi lo prende per un giuoco od un divertimento, avverrà fra noi del Magnetismo cià che accadde dell'Elisir di Le Roy, e dello Sciroppo Pagliano, l'uno e l'altro eccellenti contro alcune malattie, ma addottati in tutte le forme morbose, ribelli alla cura sistematica, finirono per perdere il loro credito, e per far delle vittime. Ciò è tanto vero che la Pietra filosofale, ed il Pa-

nacea sono ancora al di là da scoprirsi.

Dov'è dunque la verità, signori medici? chiedeva un nostro medico, giudizioso e calmo amico del Magnetismo. Dopo quasi tremila anni la s'insegue senza poterla mai arrivare. Ricordate ai medici, se ne avete coraggio, che le infallibilità di Boerhave, e di Wan-Svielen furono messe a terra dalle infallibilità di Brown e de' suoi scolari, che Brown fu gittato di cattedra in Italia da Rasori, Rasori da Tommasini... che in Francia alle infallibilità di Tommasini, Puccinotti, Giacomini si contrapposero le infallibilità non meno labili di Broussais o di tale o tal altro maestro.

Ricordate ai filosofi che Aristotile fu detronizzato da Cartesio, Cartesio da Leibnitz, Leibnitz da Kant, Kant da Ficle, da Shoelling, da Hoegel.

Dite ni Chimici che Lavoisier rovesciò la scuole di Stahl, Berzelius quella di Lavoisier, che

Dumas mina ora quella di Berzelius.

Povera umana ragione! Quando si veggono tutto il giorno di cosifatti esempj, si è fortemento tentati di esclamare: Hoc unum scio me nihil scire, e si ha bisogno d'una gran dose d'intelligenza per non cedere alla tentazione scoraggiante del Pirronismo, E s'ha hisogno anche d'una gran dose di sangue freddo per contenersi quando vi dicono: " Non ammettiamo ciò che non ispieghiamo, "

COSTUMI

# Pellegrinaggio al Monte Olivelo

(dal francese)

Se non vi fa discero, leggendo gli ultimi articoli dell' Alchimista, l'aggirarvi tra i hizzarri costumi del Perù e di O-Taiti, piacciavi oggi divergere l'attenzione vostra alla Palestina, dove i costumi non sono meno bizzarri në meno pittoreschi. Sei ore di pianura riccamente coltivata, cinque ore di montagne erte e d'aridità desolante separano Jaffa \*) da Gerusolemme. Il principio della strada è delizioso: siepi di cactus spinoso fiancheggiano il cammino da ciascun lato: sono le cinte del giardini degli abitanti di Jassa. Alberi fronzuti, magnifici palmizi datteriferi innaizano al disopra dell'alco americana la loro vigorosa verzura; l'arancio, il cedro, il carrubo frammischiano i loro rami carichi talvolta di fiori e di frutti: enormi melagrani schiudono i loro fiori di corallo in mezzo al vilucchio (convuloutus arvensis) variato di formo e di colore; tra l'ombra folta apparisce di quando a quando una casa bianca, confortevole ritiro durante le ore più calde; d'ogni parte i fakiri arabi veggonsi in moto per innalzare le aque destinate all'inaffiamento dei giardini; la via solcata di caravane, di cammelli, di Turchi splendidamente montati, di paesani dei contorni in costume sfolgorante, di donne colla faccia coperta da fitto velo, intieramente avviluppate entro lunga striscia di stoffa bianca, ed altre caricate offre misura d'enormi fardelli, cercando di nascondere il loro viso sotto il velo bleu di tessuto grossolano di cui tengono un capo tra i denti, il tutto forma un assieme dove il carattere orientale offre i tratti principali, che rapisce l'artista a portata di contemplario, nello stesso tempo che fa stupire e seduce le persone meno accessibili al sentimento poetico.

I religiosi Francescani custodi del S. Sepolcropossedono in tutte le città della Palestina conventi, o, per dire più esattamente, ospizii, nei quali sono ricevuti gratuitamente i viaggiatori di tutte le religioni che intraprendono il pellegrinaggio di terra santa. La prima stazione pertanto dopo Jaffa presso i Francescani si fa nella città di Rama o Ramla. Questa città celebre nella Scrittura per la sua fertilità e la bellezza de' suoi fiori, è d'un aspetto dilettevole; bianchi minareti s' innalzano all'aria, contrastando la loro immobilità coi flessibili rami degli alti palmizii che ascendono d'ogni parte ed ombreggiano dei loro graziosi pennacchi le cupole, di cui la maggior parte delle case vanno coperte; boschi di aloe, gigantesche ficaje circondano la città, formando quasi un' incassatura di smeraldi alla bianchezza di perla di Rama; allorchè però si

<sup>\*)</sup> La prima città ove approduno quasi tutti i pellegrini d' Europa che recansi a Gerusalemme ed alla terra santa è Jaffa. l'antica Joppe della Bibbia, posta sul Mediterraneo.

# L'ACHISTA IRULAIO

### CHIAROVEGGENZA MAGNETICA

Imprendo a comentare un , fatto istorico " registrato nel n.º 178 della Gazzetta Ufficiale di Venezia alla pagina 710, terza colonna. Si dice in esso che, ammettono i dotti che una magnetizzata messa in comunicazione con coloro che vogliono consultarla, scorga l'interno infermità de' consultanti, e confessa l'estensore del "fatto istorico " di non esser loutano egli pure dal crederlo. Ed ecco sustanzialmente la chiaroveggenza: benché l'istinto delle malattie e de' rimedii possa esistere indipendentemente dalla lucidezza. Ammessa la chiaroveggenza, si spiegano a mio vedere molti fatti tenuti incredibili, imaginarii e peggio, e si rafforzano le combattute ed appunto perciò più solide basi della teoria del magnetismo. E da chi poi tenuti incredibili, immaginari? da coloro che, rinculando il secolo il quale a loro dispetto progredisce, si hanno incaponiti nel negare ciò che non giungono a spiegare. Se questa sia una buona ragione, la rimetto al discreto lettore. Eppure non lu sogno il tanto avversato sistema di Galileo, il quale per poco non rovesciò tutta la Fisica d'allora, e

" Se posa il Sol nella serena reggia Del Ciel, perché con la delusa piebe Sovra il suo fervid'asse affaticarlo? "

Ma tornando a bomba; l'estensore dell'articoletto citato, non è lontano, per grazia sua, d'ammettere ciò che ammettono i dotti, in una parola la chiaroveggenza; ma dichiara che non è in verun modo credibile che la magnetizzata possa anche suggerire rimedj e cure atte a guarire; e volete sapere perchè? perchè a ciò occorrerebbe niente meno che la scienza di tutto quello che la natura produce a sollievo della languente umanità, ed aggiunge sentenziosamente , scienza che di certo il magnetismo non può infondere in una contadinella." Eppure il magnetismo infuse in quella stessa contadinella la facoltà di scorgere le interne infermità, che espose forse co' termini tecnici, come prescrisse co' loro nomi l'aconito e la belladonna. Se ci mancano le voci "napello ed atropa" i detti farmaci non perdono perció della loro medica virtà.

Che poi la Signora di spirito, la quale, a combattere la di lei malattia, ricorse ai responsi della nuova Sibilla, la metta adesso in ridicolo, è ben altra faccenda, e che merita due parole in proposito. – Pare intanto che la Signora soffrisse

o assai poco, o periodicamente, se potè recarsi in persona all'abitazione della magnetizzata, ed io so troppo heno che qualche affezioni istericho con quasi tutti i loro consensi d'innervazione, hanno talora meno bisogno di rimedi che di cure dietatiche nell'ampio senso della parola, lo so che i farmaci creduti addattissimi esacerbano talora i sintomi, e li seda invece il disistere da quelli, senza escludere, com'io sappla, agire i rimedi a tempo indeterminato. Pare anche che la detta Signora siasi presentata con una sufficiente dose d'incredulità, e col proposito di farsene beffe. Eppure . . . dichiara l'estensore dell'articolo che la magnetizzata, dopo lungo esame, fece la storia de' mali della Signora, e, per essere sincero, con qualche fondo di verità. Or soggiungo io: chi v' assicura che, ripetato l'esperimento. l'espesizione de' sintomi morbosi non sarebbe uscita più complete, e più circostauziata? Per averla vinta conviene proviete che in una seconda seduta non si avrebbero avuti migliori risultati di quelli ottenuli nella prima.

Ma si dice che la prescrizione dell' aconito e della belladonna non fu addettata, e che la Signora si trovò non pertanto meglio. Per darne ragione rimando il benigno lettore a quanto esposi più sopra, e soggiungo che una forte pleurite si vince tanto coll' aqua fresca e co' profusi sudori spontanei, quanto coll' idroterapia, coll' omeopatia come altresì col sulasso, col nitro, colle sanguisughe e va dicendo. Così una gastrite si cura egualmente coll' adagio degli antichi, come co' catartici, colla flebotomia, e (per totuno meraviglioso a dirsi) colla stessa idroterapia. Ma vincendo un morbo colle sole forze della natura medicatrice, non ne vien mica di conseguenza, che gli altri metodi citati non lo vincano egualmente?

S'avrebbe voluto, parmi che la magnetizzata, anziche congratularsi de' buoni effetti della cura proposta, avesse detto alla Signora di spirito: "io so che voi non avete preso ne l'aconito, ne la helladonna, vedo che nondimeno godeto salute, e m'accorgo che venite a farvi besse di me. "Ma qui osservo; la magnetizzata vide la Signora star bene, non pensò alla seduta anteriore, o veramente credette effetto de' rimedj suggeriti ciò che era conseguenza necessaria della malattia, attesa la versatilità dell'affezione che l'assignora; e che io ho diritto di credere leggera, se guarì senza rimedj, o tutt'al più periodica, se le consentiva di recarsi senza disagio per la seconda volta presso

schea, che trovasi nel centro del cortile, da mezzanotte fino alle ore cinque del mattino. Vengono quindi rimpiazzati dagli Armeni, che occupano il posto dalle ore sette fino a mezzodì, le due ore intermedie destinate essendo allo sgombero di tutto ciò che ha servito al culto cattolico e all'apparecchio della chiesetta secondo il rito armeno. - In quanto ai Greci, Cofti, Abyssinii ec., eglino innalzano i loro altari nel cortile, sovra qualche base di pilastro antico attaccato nel muro di cinta. - Ma al codero del sole le porte di Gerusalemme si chiudono; ogni comunicazione è vietata tra il giardino degli Olivi e la città. Egli è duopo impertanto di provvedere a tempo. Alcune tende innalzate nel cortile danno ricovero ai religiosi ed ai fedeli; delle cucine improvvisate provvedono al pasto della sera, e prima del tramonto si veggono lunghe file di cristiani di tutte le comunioni salire il ripido sentiero del monte. Coloro che non hanno posto nelle tende, quelli che non si sono provveduti di un ricovero, dormono allo scoperto; ma nel mese di maggio, in questo clima talvolta troppo favorito dal sole, non è questa una penitenza molto austera. D'altronde, incominciando le cerimonie a mezzanotte, non si è obbligati a pazientare lungamente.

Dalla mezzanotte fine alle cinque ore del mattino due altari, erelti nello stretto recinto della moschea, servono successivamente ai padri Francescani od agli stranieri in pellegrinaggio che recansi a celebrare il divino sacrifizio. Durante tutto questo tempo non vi ha interruzione; i due altari sono contemporaneamente occupati. Intorno ad essi si stringe la folta dei fedeli: ed è uno spettacolonuovo quello di vedere l'abito stringato dell'Europeo ovvero il costume modesto e scuro dei Padri di terra santa confusi colle ampie vesti, talvolta splendide, sempre di colori sfolgoranti e variati, dei cristiani d'Oriente. I quali, malgrado il loro fervore, che essi manifestano d'un modo molto più espressivo che noi non siamo abituati a vedere in Europa, conservano tultavia la maggior parte degli usi del loro paese. Eglino stanno in chiesa e si accostano all'eucaristia coperti il capo del turbante; le donne restano colla faccia nascosta in un fazzoletto di color cupo, ed avviluppate nei lunghi loro veli bianchi durante tutto il tempo delle funzioni; ma l'Oriente è il paese dei contrasti; ed il giorno in cui il livello della nostra civilizzazione vi avrà passato sopra, scomparirà ogni traccia di poesia.

Fra poco tempo forse il viaggio di Gerusalemme, ancora circondato da molte difficoltà, sarà reso facile. Se il progetto che si ha in Francia di preparare dei treni di piacere pel pellegrinaggio in terra santa si realizza, noi siamo convinti che molti tratti dalla curiosità o dalla divozione, cangeranno il loro itinerario abituale per visitare le rive del Giordano, i monti della Palestina e dell'Arabia.

## STATISTICA DELL' ALLEGRIA.

Il mondo europeo ha fatto givdizio, e tutti i galantuomini devono rallegrarsene. Gli ultru d'ogni colore sono scomparsi dal teatro degli avvenimenti: eglino si nascosero dietro una tela su cui a lettere d'oro leggonsi le parole " pace, prosperità materiale, progresso " e le moltitudini che oggi battono palma a palma all'udire queste parole non sarebbero più disposte a pappolarsi le ampollose chiaccherate d'una volta. Dunque bravo il mondo europeo! Anche gli scrittori ed i lettori di gazzette mutarono vezzo da poco tempo in qua. Negli umani petti pareva poctanzi che ogni sentimento mite e pietoso fosse stato soffocato dall'ira, dall'odio, dulle più tiranne passioni. Difatti si leggevano con cinica imperturbabilità le narrazioni di città mitragliate, di battaglie sanguinose, e le cifre di mille morti, di duemille feriti passayano davanti l'occhio istupidito senza cavargli una lagrima, quasiché si trattasse di storia antica o favolosa. E i gazzettieri, genia egoistica eminentemente, avevano l'impudenza di comparire in pubblico col viso della befana ogniqualvolta mancava loro uno di questi luttuosi fatti da narrare agli associati, i quali appunto aspiravano a comprare a denari contanti sensazioni di quel genere. Ma oggidì le cose mutarono: leggiamo una cronaca, una statistica dell'allegria, e ringraziamone Domeneddio.

Noi non abbiam uopo d'imparare dai francesi a piangere o a ridere a tempo: pure è giustizia il riconoscere in essi i maestri di quella versatile filosofia che fa contenti gli animi in questa vita di contraddizioni. E Parigi ha dato testè un bell'esempio di allegria, Parigi che Lamartine chiama il cervello ed il cuore dell' Europa: difatti le feste parigino occuparono a questi giorni le fantasie di tutti gli Europei, e colla fantasia noi pure fummo spettatori del ballo delle Dames de la Halle, che in buon vulgare sono, nè più nè meno, ortolane e pescivendole. Ah! avessimo potuto assistere a quel ballo, ciascuno celle nostre due gambe, noi friulani che amiamo tanto la danza e che, senza adularci, siamo i più destri ballerini della penisola. Avremmo certo trovato un soggettino di più da affidare alla matita del postro Gatteri!

Ma i giornali ci risparmiarone la spesa del viaggio, e le levo descrizioni valgono quanto un quadretto in litografia. Diffatti noi conosciamo il numero degli invitati ed abbiamo sott' occhio la statistica dei pasticcietti, dei sorbetti, delle hottiglie di vino che si consumarono alla festa del mercato, statistica che tra qualche mese servirà senza dubbio d' ornamento ad un nuovo romanzetto socialistico-gastronomico-contemporaneo di Eugenio Sue. I giornali ebbero cura di delinearci il viso robusto delle pescivendole e le cuffie delle mercantesse, facendoci notare le lodevoli eccezioni, eccezioni piacevolissime colle quali anche noi saremmo andati di pieno accordo, poiche consiste-

vano in amabilissime e graziose giovinette, la creme della plebe femminina di Parigi. Tutto era apparecchiato per una serata magnifica ed allegra: ma la pioggia guastò tutto, la pioggia che i fisici non hanno ancora imparato a distruggere nell'aria, quando i mortali passeggiano senz'ombrello sulla faccia della terra. Però que' diavoli di parigini sono bene antiveggenti, poichè le relazioni officiali della festa parlano di coppie danzanti sotto gli ombrelli! Tuttavia il danzare a questo modo riesce un po' incomodo e pericolosetto per la pubblica decenza, e difatti il dispaccio telegrafico che a noi annunciava il ballo del mercato degli innocenti ci da a pensare cose che fanno per solito arrossire l'innocenza. Peccato che sia un dispaccio telegrafico, il quale non di rado riesce intelligibile come un responso sibillino!

Però malgrado la pioggia e gli ombrelli questa sesta dello Dames de la Halle è un fatto importante nella statistica dell' allegria, e il non parlarne, mentre tutti i giornali hanno chiaccherato in proposito, sarebbe stato indizio di ipocondria, di misantropia o di altri peccatacci sociali. Un filosofo avrebbe poluto considerare, prendendo motivo da questo fatto, l'influenza delle feste pubbliche sui costumi e sulla civiltà; uno storico avrebbe potuto istituire un confronto tra le feste pubbliche degli antichi e quello de' moderni; un politico avrebbe potuto considerare l'allegria no' suoi rapporti coll'ordine e colla prosperità comune; un medico avrebbo potuto analizzare gli effetti dell'aliegria sul fisico e sul morale dell'individuo; Asmodeo il Diavolo zoppo avrebbe potuto soggiungere a questo breve articoletto cento e mille diavolerie, ma Asmodeo s'accontenta di scrivere un punto fermo.

## RIVISTA DEI GIORNALI

#### Le Stelle cadenti

L'illustre fisice Edoardo Biet, sull'appoggio di documenti chinesi, ebbe a compilare il catalogo generale delle stelle cadenti e delle altre meteore osservate nella China per lo spazio di 24 secoli, cioè dal 7.º secolo avanti l'era volgare sino alla metà del secolo XVII dell' era stessa; il quale fu da lui pubblicato nel 1848 nelle Memorie presentate da diversi dotti all' Accademia dell'Istituto nazionale di Francia: opera sul gasto di quella dell'altro francese d'Abhadie, il quale ne' sette anni che soggiornò nell'Etiopia consegnò in una Memoria le sue osservazioni sopra 1909 temporali avvenuti in quelle regioni intertropicali, de' quali si piacque di misurare la lunghezza de lampi assicurando inoltre di non averne mai veduti di quelli a zig-zag biforcuti.

Quando vediamo certi dotti perdere il loro

tempo in cose di mero lusso scientifico, non è da fare le meraviglie, se anche i letterali sprecano talvolta il loro ingegno in argomenti frivoli e di nessuna utilità. Sia dunque permesso a noi pure l'intrattenere per un momento i nostri lettori intorno alle stelle cadenti, togliendo i seguenti cenni ad un giornale italiano, poichè d'esse oggi parlano molti periodici.

Le stelle cadenti si fanno vedere ora isolate, ora in masse ed a migliaia. Queste ultime sono periodiche, e le più notevoli sono quelle che cadono nelle notti del 12 al 14 novembre e del 10 di agosto, giorno della festa di S. Lorenzo, dette per ciò le lagrime di S. Lorenzo. L'idea che queste cosmiche apparizioni si producano in certi giorni dell'anno cominciò a sorgere nel 1833, fin occasione della immensa quantità di stelle cadenti, che Olmstet e Palmer osservarono in America nella notte del 12 al 13 novembre, nella quale in una situazione sola, ed in nove ore di osservazione, ne surono contate più di 240 mila.

Gli astronomi Quetelet, Olbers e Benzenberg hanno dimostrata la periodicità di queste masse meteoriche nelle notti dal 9 al 14 di agosto, e specialmente in quella del 10, giorno chiamato meteorode da un compilatore di effemeridi del secolo scorso.

Ecco alcune memorie intorno questi fenomeni, che i tedeschi chiamano sternschnuppe (smocolatura delle slelle.)

Nel mese di ottobre del 902 vi su grande apparizione di stelle cadenti simile ad una pioggia di suoco; e quell'anno su denominate anno delle stelle-

Il 25 aprile del 1095 vi su caduta di stelle sitte come la grandine; ut grando, nisi lucerent, pro densitate putarentur.

Al 19 di ottobre del 1202 le stelle furono in movimento tutta la notte; esse cadevano come le locuste.

Nel 21 stesso mese del 1366 ne caddero tante che nessuno potè numerarie.

Dal 9 al 19 novembre del 1787 una quantità di stelle cadenti fu osservata da Hemmer nel mezzo dell'Alemagna, e particolarmente a Manheim.

Il 12 novembre del 1799, dopo mezza notte, fu veduta in gran parte del mondo una pioggia di stelle cadenti.

Nella notte del 12 al 13 di novembre del 1822 Kloeden vide a Potsdam una quantità di stelle cadenti, frammischiate a bolidi.

Al 13 di novembre del 1831, verso le ore 5 del mattino, una gran pioggia di stelle cadenti fu osservata dal capitano Berard sulle coste della Spagna.

Nella notte dal 12 al 13 di novembre del 1833 avvenne quella momoranda pioggia di stelle nell'America del nord, descritta dall'Olmsted.

Nel 1834 la notte del 13 al 14 di novembre riproduzione dello stesso fenomeno, un po'meno straordinario nell' America del Nord.

la magnetizzata. E supposta la periodicità, credo che il chinino, suggerito in questa seconda seduta,

non sia poi una castroneria l

Nè credo che possa logicamente escludersi la chiaroveggenza perchè in questo caso non s'abbia realizzato ciò che non si cercava, vale a dire che la sonnambula tenesse dietro per tutti i dieci giorni alla Signora per sapere se o no prendesse i prescritti rimedj. -

Malgrado tutto non si perda di vista che la Scienza del Magnetismo se è adolescente in Francia ed in Germania, è fra noi tutt affatto bambina, ed aggiungo che la stringono in fasce, e s' oppongono, benché involontariamente, al di lei progressivo sviluppo molti di quelli che la coltivano, ed i quali mi pajono tanti erbolaj a petto de' botanici. E ciò perchè, meravigliati d'un successo che viuse per avventura la loro espettazione, sprovveduti di quella filosofica pacatezza che all'alto affare conviensi, ne immaginano altri ed altri, e con lena affannata precipitano giudizi, erigono teorie che sanno un po' troppo di parzialità, o peggio.

Di tal guisa, se non vi si provveda, o lo si lasci maneggiare da chi lo prende per un giuoco od un divertimento, avverrà fra noi del Magnetismo cià che accadde dell'Elisir di Le Roy, e dello Sciroppo Pagliano, l'uno e l'altro eccellenti contro alcune malattie, ma addottati in tutte le forme morbose, ribelli alla cura sistematica, finirono per perdere il loro credito, e per far delle vittime. Ciò è tanto vero che la Pietra filosofale, ed il Pa-

nacea sono ancora al di là da scoprirsi.

Dov'è dunque la verità, signori medici? chiedeva un nostro medico, giudizioso e calmo amico del Magnetismo. Dopo quasi tremila anni la s'insegue senza poterla mai arrivare. Ricordate ai medici, se ne avete coraggio, che le infallibilità di Boerhave, e di Wan-Svielen furono messe a terra dalle infallibilità di Brown e de' suoi scolari, che Brown fu gittato di cattedra in Italia da Rasori, Rasori da Tommasini... che in Francia alle infallibilità di Tommasini, Puccinotti, Giacomini si contrapposero le infallibilità non meno labili di Broussais o di tale o tal altro maestro.

Ricordate ai filosofi che Aristotile fu detronizzato da Cartesio, Cartesio da Leibnitz, Leibnitz da Kant, Kant da Ficle, da Shoelling, da Hoegel.

Dite ni Chimici che Lavoisier rovesciò la scuole di Stahl, Berzelius quella di Lavoisier, che

Dumas mina ora quella di Berzelius.

Povera umana ragione! Quando si veggono tutto il giorno di cosifatti esempj, si è fortemento tentati di esclamare: Hoc unum scio me nihil scire, e si ha bisogno d'una gran dose d'intelligenza per non cedere alla tentazione scoraggiante del Pirronismo, E s'ha hisogno anche d'una gran dose di sangue freddo per contenersi quando vi dicono: " Non ammettiamo ciò che non ispieghiamo, "

COSTUMI

# Pellegrinaggio al Monte Olivelo

(dal francese)

Se non vi fa discero, leggendo gli ultimi articoli dell' Alchimista, l'aggirarvi tra i hizzarri costumi del Perù e di O-Taiti, piacciavi oggi divergere l'attenzione vostra alla Palestina, dove i costumi non sono meno bizzarri në meno pittoreschi. Sei ore di pianura riccamente coltivata, cinque ore di montagne erte e d'aridità desolante separano Jaffa \*) da Gerusolemme. Il principio della strada è delizioso: siepi di cactus spinoso fiancheggiano il cammino da ciascun lato: sono le cinte del giardini degli abitanti di Jassa. Alberi fronzuti, magnifici palmizi datteriferi innaizano al disopra dell'alco americana la loro vigorosa verzura; l'arancio, il cedro, il carrubo frammischiano i loro rami carichi talvolta di fiori e di frutti: enormi melagrani schiudono i loro fiori di corallo in mezzo al vilucchio (convuloutus arvensis) variato di formo e di colore; tra l'ombra folta apparisce di quando a quando una casa bianca, confortevole ritiro durante le ore più calde; d'ogni parte i fakiri arabi veggonsi in moto per innalzare le aque destinate all'inaffiamento dei giardini; la via solcata di caravane, di cammelli, di Turchi splendidamente montati, di paesani dei contorni in costume sfolgorante, di donne colla faccia coperta da fitto velo, intieramente avviluppate entro lunga striscia di stoffa bianca, ed altre caricate offre misura d'enormi fardelli, cercando di nascondere il loro viso sotto il velo bleu di tessuto grossolano di cui tengono un capo tra i denti, il tutto forma un assieme dove il carattere orientale offre i tratti principali, che rapisce l'artista a portata di contemplario, nello stesso tempo che fa stupire e seduce le persone meno accessibili al sentimento poetico.

I religiosi Francescani custodi del S. Sepolcropossedono in tutte le città della Palestina conventi, o, per dire più esattamente, ospizii, nei quali sono ricevuti gratuitamente i viaggiatori di tutte le religioni che intraprendono il pellegrinaggio di terra santa. La prima stazione pertanto dopo Jaffa presso i Francescani si fa nella città di Rama o Ramla. Questa città celebre nella Scrittura per la sua fertilità e la bellezza de' suoi fiori, è d'un aspetto dilettevole; bianchi minareti s' innalzano all'aria, contrastando la loro immobilità coi flessibili rami degli alti palmizii che ascendono d'ogni parte ed ombreggiano dei loro graziosi pennacchi le cupole, di cui la maggior parte delle case vanno coperte; boschi di aloe, gigantesche ficaje circondano la città, formando quasi un' incassatura di smeraldi alla bianchezza di perla di Rama; allorchè però si

<sup>\*)</sup> La prima città ove approduno quasi tutti i pellegrini d' Europa che recansi a Gerusalemme ed alla terra santa è Jaffa. l'antica Joppe della Bibbia, posta sul Mediterraneo.

# L'ACHISTA IRULAIO

### CHIAROVEGGENZA MAGNETICA

Imprendo a comentare un , fatto istorico " registrato nel n.º 178 della Gazzetta Ufficiale di Venezia alla pagina 710, terza colonna. Si dice in esso che, ammettono i dotti che una magnetizzata messa in comunicazione con coloro che vogliono consultarla, scorga l'interno infermità de' consultanti, e confessa l'estensore del "fatto istorico " di non esser loutano egli pure dal crederlo. Ed ecco sustanzialmente la chiaroveggenza: benché l'istinto delle malattie e de' rimedii possa esistere indipendentemente dalla lucidezza. Ammessa la chiaroveggenza, si spiegano a mio vedere molti fatti tenuti incredibili, imaginarii e peggio, e si rafforzano le combattute ed appunto perciò più solide basi della teoria del magnetismo. E da chi poi tenuti incredibili, immaginari? da coloro che, rinculando il secolo il quale a loro dispetto progredisce, si hanno incaponiti nel negare ciò che non giungono a spiegare. Se questa sia una buona ragione, la rimetto al discreto lettore. Eppure non lu sogno il tanto avversato sistema di Galileo, il quale per poco non rovesciò tutta la Fisica d'allora, e

" Se posa il Sol nella serena reggia Del Ciel, perché con la delusa piebe Sovra il suo fervid'asse affaticarlo? "

Ma tornando a bomba; l'estensore dell'articoletto citato, non è lontano, per grazia sua, d'ammettere ciò che ammettono i dotti, in una parola la chiaroveggenza; ma dichiara che non è in verun modo credibile che la magnetizzata possa anche suggerire rimedj e cure atte a guarire; e volete sapere perchè? perchè a ciò occorrerebbe niente meno che la scienza di tutto quello che la natura produce a sollievo della languente umanità, ed aggiunge sentenziosamente , scienza che di certo il magnetismo non può infondere in una contadinella." Eppure il magnetismo infuse in quella stessa contadinella la facoltà di scorgere le interne infermità, che espose forse co' termini tecnici, come prescrisse co' loro nomi l'aconito e la belladonna. Se ci mancano le voci "napello ed atropa" i detti farmaci non perdono perció della loro medica virtà.

Che poi la Signora di spirito, la quale, a combattere la di lei malattia, ricorse ai responsi della nuova Sibilla, la metta adesso in ridicolo, è ben altra faccenda, e che merita due parole in proposito. – Pare intanto che la Signora soffrisse

o assai poco, o periodicamente, se potè recarsi in persona all'abitazione della magnetizzata, ed io so troppo heno che qualche affezioni istericho con quasi tutti i loro consensi d'innervazione, hanno talora meno bisogno di rimedi che di cure dietatiche nell'ampio senso della parola, lo so che i farmaci creduti addattissimi esacerbano talora i sintomi, e li seda invece il disistere da quelli, senza escludere, com'io sappla, agire i rimedi a tempo indeterminato. Pare anche che la detta Signora siasi presentata con una sufficiente dose d'incredulità, e col proposito di farsene beffe. Eppure . . . dichiara l'estensore dell'articolo che la magnetizzata, dopo lungo esame, fece la storia de' mali della Signora, e, per essere sincero, con qualche fondo di verità. Or soggiungo io: chi v' assicura che, ripetato l'esperimento. l'espesizione de' sintomi morbosi non sarebbe uscita più complete, e più circostauziata? Per averla vinta conviene proviete che in una seconda seduta non si avrebbero avuti migliori risultati di quelli ottenuli nella prima.

Ma si dice che la prescrizione dell' aconito e della belladonna non fu addettata, e che la Signora si trovò non pertanto meglio. Per darne ragione rimando il benigno lettore a quanto esposi più sopra, e soggiungo che una forte pleurite si vince tanto coll' aqua fresca e co' profusi sudori spontanei, quanto coll' idroterapia, coll' omeopatia come altresì col sulasso, col nitro, colle sanguisughe e va dicendo. Così una gastrite si cura egualmente coll' adagio degli antichi, come co' catartici, colla flebotomia, e (per totuno meraviglioso a dirsi) colla stessa idroterapia. Ma vincendo un morbo colle sole forze della natura medicatrice, non ne vien mica di conseguenza, che gli altri metodi citati non lo vincano egualmente?

S'avrebbe voluto, parmi che la magnetizzata, anziche congratularsi de' buoni effetti della cura proposta, avesse detto alla Signora di spirito: "io so che voi non avete preso ne l'aconito, ne la helladonna, vedo che nondimeno godeto salute, e m'accorgo che venite a farvi besse di me. "Ma qui osservo; la magnetizzata vide la Signora star bene, non pensò alla seduta anteriore, o veramente credette effetto de' rimedj suggeriti ciò che era conseguenza necessaria della malattia, attesa la versatilità dell'affezione che l'assignora; e che io ho diritto di credere leggera, se guarì senza rimedj, o tutt'al più periodica, se le consentiva di recarsi senza disagio per la seconda volta presso

Palate - Questa piazza ne è bene fornita, e la più parte di una straordinaria grossezza, e sono buonissime; quindi si può dire riuscite a meraviglia. Il loro prezzo è di austr. 4:00 ogni cento libbre. Fin' ora di malattia non si ha traccia.

Foraggi - i prati naturali che si stanno sinciando non soddisfano i' aspettativa che si aveva nell' alto Friuli; nel basso poi non hanno mai dato insinghe. Le voci tendono a fare supporre che il raccolto in generale sarà minore dello scorso anno. Il raccolto della medica pitre in complesso ruscirà sotto il mediocre, e si scorge anche su quella che trovasi in buone circostanze, che ha ingiallito ed ingiallisce le foglie anche sui freschi steli, e li priva della crescenza normale. Sarà questa forse una magagna tra le nuove magagne contemporanee. Il tempo corso in questi ultimi 15 giorni però ha favorito assai i foraggi ausiliari, cioè canne di sorgo e cinquantino. Il fieno nuovo non perfetto ora si vende austr. 2:00 il cento fuori di Udine.

Fruita - Da quanto si può giudicare, osservando su questa piazza, l'annata è assai propizia per quest'articolo. Cominciando dalle ciriegie, e via di seguito armellini, pera ecc. la piazza fu sempre beme fornità di quantità belle e bene nutrite, i prezzi però si mantengono alti abbenché sia abbondanza. È vero che noi li voressimo in maturazione perfetta, ma la cosa è alquanto difficile, almeno per quelli destinati al commercio.

Ortaglie - Vi è abbondanza quasi di tutte le verdure, specialmente di verze e capucci. I coltivatori di questi generi sono molto anmentati.

Polleria - Pare che ve ne sia molta fatta nascere, e pochissime lagnanze si odono sulla moria che in qualche anno tanta ne distrugge.

Uve - Ha progredito la malattio più e manco a capriccio. Stando al dire di qualcuno in certe possessioni
(anche da 10 a 20 campi) non verra raccollo nulla, ma
fatti però difigenti esami su varie località citate, un tale
sterminio non si verifica se nonchè sopra porzioni d' impianti e di filoni di viti. Parlando sull' argomento! pochissimi sono quelli che confrontino il male col bene, e
tendono solo, ad esporre il proseguimento dell' attacco
non solo ma sempre come tutto fosse di primo grado
(distruttore) abbenchè il malore si possa, per tante ragioni
dividerlo, e subdividerlo in diversi gradi, oltre che v' ha
dell' uva appena tocca o libera affatto

La grande quantità dei grappoli che sono rimasti ingraniti dopo la fioritura esistono pressoche tutti ancora: di questi grappoli in giornata nel malore di grado primo se ne considera 1/3, altro terzo si pongono in grado secondo, ed 1/3 illesi o quasi il grado primo darà poco o nulla di adoprabile, il secondo produrrà la rendita di due terzi del suo ordinario ma di roba scadente, il terzo illeso o quasi può fare un vino discretamente buono. Così dai nostri giudizii.

In complesso può dirsi che la vendemmia non sarà Iontana da una mediocrità e forse più. Il basso Frinli si arguisce il più danneggiato, se uon altro perché la maggior sua rendita è quella del vino

Gelsi - Auche il vegetare di questi è veramente meraviglioso e straordinario. Benchè già dilungate più dell' ordinario le novelle bachette, ve n' hanno che ancora conservano forza e freschezza da vegetare come se si fosse agli ultimi di maggio.

Ricordo che può tornar utile. - Da quanto odesi vociferare sembra si vada incontro ad una straordinaria carestia di oglio perchè le ulive soffrirono molto nella stagione; perciò crediamo fare presente a chi volesse assicurarsi di un buon prodotto di Colvat (semenza oleifera)
essere ora il vero momento di ripiantarlo nel modo in
altri incontri indicato, coltivandolo possibilmente, giaechè
anche si è in momento di trovare mano d'opera. Il colzat ripiantato non solo dà una delle migliori rendite, ma
resiste anche, si può dire, a qualunque crudo inverno
diffendendosi dal freddo.

Rimarco. - Ad onta che quest'anno sia generale persuasione che si mantenga alto il prezzo dei fieni e foraggi, si argomenia essersi poco badato al soliccito e pontuale ripiego che era quello di approfitare dei bel tempo umido corso per seminare il trifoglio incarnato pel cinquantino vedendo tuttora quasi tutte quelle terre mancanti, non solo di quest' ausiliario prodotto ma anche d'altri, come sarebbero ravi, segale, colzat ec e d'altronde si sa che semenza di quel trifoglio ve ne ancora in vendita abbenche il suo prezzo sia assai mite ed il costo dell' opera inconcludente. Una tale trascuranza a che devesi attribuire in questi momenti di grande moto economico?

ANTONIO D'ANGREL

#### GAZZETTINO MERCANTILE

Sete

Le fiere di Bressia e di Bergamo mostrarono che i prezzi vanno in aumento.

Sulla piazza di Milano continua la domanda delle sete lavorate con sempre maggior soslegao nei prezzi, ed anzi con un aumento deciso di 5 a 10 soldi la libbra per alcuni articoli di maggior ricerca. Poco si fa in sete greggie, i di cui prezzi non astante rimangono fermi. La domanda che si spiega per le lavorate è frutto delle commissioni della Svizzera sopratutto, e qualche poco altresi della Sassonia e Prussia mentre il Reno resta ancor freddo. La fabbrica in Francia pare abbastanza attiva; ma gli affari a Lione non si possono dire dei più animati.

La piazza di Udine segue l'andamento di queste primarie piazze di consumo.

Prezzi correnti delle Granaglie sulla piazza di Udine

| 210000 00112/110 0011- 010110 | give curity property as curity |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Frumento nostrano V. L. 17.   | Sorgo rosso . V. L. 10. 10     |
| Sorgo nostr. nuovo secco      | Grano saraceno . " 18.—        |
| e di ottima qualitù 🥋 16. —   | Avena , 13                     |
|                               | Fugiuoli 21.—                  |
|                               | Miglio , 24. —                 |
| Fava                          | Leni 18                        |

L'Alchimista Friulano costa per Udine lire 14 annue antecipate e in moneta sonante; fuori lire 16, semestre e trimestre in proporzione. — Ad agni pagamento l'associato ritirerà una ricevuta a stampa col timbro della Direzione. — In Udine si ricevono le associazioni dal Gerente, in Mercatovecchio Libreria Vendrame. — Lettere e gruppi saranno diretti franchi alla Direzione dell'Alchimista Friulano.

C. dott. Giussani direttore

CARLO SERENA gerente respons.